# L'ALGHIMISTA

FOGLIO SETTIMANALE

DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, INDUSTRIA, COMMERCIO

L' ALCHIMISTA si pubblica tutte le domeniche.

Costa austr. lire 3 al trimestre. Fuori di Udine sino si confini lire 3, 50.

Un numero separato costa 50 centesimi.

Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo.

Vingil.

Le associazioni si ricevono in Udine presso la ditta Vendrame in Mercatovecchio.

Lettera e gruppi saranno diretti alla Redazione dell' Alchimista,

Pei gruppi, dichiarati come prezzo d'associazione, non pagasi afrancatura.

STUDJ CRITICI SOPRA ALCUNE OPINIONI DEL GIORNALE IL FRIULI

## **EDUCAZIONE**

(continuazione e fine di questo argomento)

Nell'appendice dei N. 22 il Friuli si faceva a dimostrare il bisogno di erigere una cattedra di agricoltura nei seminari, affinchò i sacerdoti bene istruiti in questa materia abbiano ad educare il popolo delle campagne nell'industria agricola, facendo a tal fine dei campi del loro benefizio un podere esemplare.

Abbenchò sia palese ad ognuno l'utilità delle scuole agrarie, non possiamo però acconsontire che il seminario sia luogo adatto alla loro istituzione, e nemmeno che i preti possano divenire maestri idonei in agricoltura. Diffatti il seminario, che doycebb'esser designate unicamente ai giovani matori che avessero fermamente deciso di abbracciare il sacerdozio, rappresenta oggidi un vizioso sistema di educazione nè bene religiosa, nè profana, che si vuole innestare egualmente ad un molteplice e svariato numero di persone, le quali diverse per età e per iscopo addimandano grado e qualità differenti d'insegnamento. Perciò quivi una scuola di agricoltura otterrebbe elletto non diverso di certe cattedre di matematica, di storia naturale, di filologia e di estetica, che pur hanno nominale esistenza in quasi tutti i nostri collegi.

La missione poi del sacordote è quella primicramente di escreiture la carità evangelica sia nelle private famiglie, che nei pubblici stabilimenti. come sono appunto gli ospitali degli incurabili. i morocomii, gli orfanotrofi, case di convalescenti, asili pei fancialli e pei vecchi, luoghi penitenziarii ecc.; ove non è già l'agricoltura il campo di codesti istituti, come vorrebbe quel periodico. Inoltro è suo dovere di dissondere coi fatti e colle parole l'istruzione morale e cristiana, non già l'insegnamento materiale che al secolare assai meglio conviene, affine di diradare l'ignoranza e la progrediente immoralità, che per difetto della educazione religiosa domina tuttodi la gente del contado; impercioché scomparve da lungo tempo nella classe agricola quella rustica semplicità di costuni e quel carattere biblico e patriarcale, che il Friuli ci dipinge con elogio più digressivo e pootico, ehe convincento o reale. Il sacordote, ad onta dei gravi oneri dello spirituale escreizio, si occupa di soverchio nelle cose umane, senzaché noi lo solle-

citiamo d'avvantaggio: basterà soltanto ch'egli abbin ad assocondare nel tempio il provvidenziale progresso dell'idee colla forza suprema del suo ministero, purché non venga a contrariare le novelle riforme per interessi egoistici e tomporuli. Che se il maggior numero del nestro clero esce dal ceto degli agricoltori, non è già, come asserisce quel giornale, perche i padri desiderano di avere qualcheduno de' snoi, che assomigli al parroco, con cui conversano; o perché i figli ritornino ad onorare l'industria primitiva; ma bensì per procacciarsi col mezzo dei benefiziati una maggiore agiatezza alle proprie famiglie. Ne riconosciamo punto talo provenienza per una fortuna, mentre i chierici non apprendende successivamente alcuna gentilezza e sonvità di modi presso ai seminarj (in cui perciò sarebbe più utile lo studio del galateo che dell'agricoltura) conservano mai sempre l'originaria rusticità, e rade volte avviene che s'incontrino nelle campagne preti cortesi e sociali. Dall'altra parte riuscirebbe di maggior profitto, che i ministri dell'altare derivassero eziandio dalle famiglie più cospicue, peichè con un più facile accesso alle medesime, e col loro esempio farchbero irradiare dall'alto lo spirito di religione, e le loro sovrabbondanti ricchezze potrebbero ridondare a sollievo dell'indigenza. Aflinchè poi i sacri pastori raccolguno intorno a se le loro pecorelle nelle passeggiate campestri, nelle scuole domenicali e sorali, e presso al fuoco famigliare, come si esprime quel periodico, fa duopo primieramente che un nuovo e completo sistema di edacaziono sappia inspirar loro l'amor dello studio o del sapere, che non può ottenersi col mezzo di una cattedra di agricoltura innestata ad un crollante edifizio; ed in tal guisa occupandosi della cultura di sè stessi e degli altri, non abbrotiranno in mezzo agli ozi porniciosi, ed ai vizi che sono tenuti a bandire dai propri villaggi; e così rendendosi di stazionari progressivi, non già col trasportarsi materialmente da un luogo all'altro, sapranno allontanaro il peccato doi contadini. j' immobilità.

Ma in noi desta ancor più meraviglia, che il Friuli proponga di ridurre a poderi esemplari i cumpi de' benefizj; cimentandosi per tal modo di volor convertiro in pietra di paragone la pietra di scandalo. È di vero questi terreni si distinguono a preferenza dogli altri a cagione di una trascurata agricoltura; appunto perchò i preti non godendo che un temporario usufrutto dei medesimi, non possono, anche in riguardo all'utilità personali.

diffendere e fatiche e danaro, onde poi ne fruiscano i successori: ed i villici stessi, incerti ad ogni momento di mutar signore non si dedicano mai con appassionato interesse alla coltivazione dei medesimi. Che se per eccezione un qualche pievano preferisco inivolta la collura de suoi campi a quella dei parrocchiani, in tal caso si dirà ch'egli non opera a seconda del suo ministero. Inoltre un periodico cho propagad maisempre la libera concorrenza e l'industria agricola a paragone della manufattrice, e che deve quindi sostenere la libera e molteplice translazione della proprietà immobiliare, indicata anzi da lui medesiono come il principio progressivo e conservatore della società, verrebbe in quella veco con questa proposizione a consolidare nientemeno nei benefizj, i feudi ed i fidecomossi ecclesiastici con tutte le loro appeudici, che sono altrettanti coppi posti all'industria protetta dall' aristocrazia chericale doll' età di mezzo. Ed una tale proposta suona più disdicevole n' giorni nostri, in cui lo stesso governo procede a svincolare nelle provincie austriache la proprietà fondiaria da tutti gli onori perpetui, siano essi della Chiesa, dello Stato o dei privati. Ci sembra più opportuno di ripetere un desiderio nudnee bensì, per cui non pochi ci faranno il mai occhio, ma ntile e ginsto perché si addice ni bisogni intellettivi del tempo, e con noi puro per non esser incoerente co' suoi principj dovrà convenire il Friuti, affinche si ubbiano nd alienare tutti i beni ecclesiastici per costituire del prodetto di essi un capitale fruttifero, la di cui proprietà dovrà sempre appartenore alla Chiesa; la quale formando un solido Monte di Religione potrà da esso ritrarro i proventi necessari al mantenimento dei templi e dei sacerdoti, e così verranno equilibrate le mense esorbitanti dei gran dignitarj collo meschino prehende dei preti delle campagne, riducendo i compensi proporzionati al grado od alle fatiche. Questo fatto, che servirebbe la svincolare un' estesa quantità di terreni, ed applicare anche da questo. lato il principio dello statuto il quale proclamò la libera proprietà, riuscirebbe eziandio di avvantaggio alla religione medosima, perocchè non si vedrebbero più oltre i ministri del santuario, o gavazzare fra ricchezzo superflue e lusso cortigionesco, od accattare il pane alla casa del povero con disdoro del carattere sacordotale. Lascio decidere al colto lettore so più convenga alla chiesa, ai preti, alla società ed all'industria agricola miest'ultima opinione, ovvero che i benefizj occlesiastici si conformino a modelli di agricollura.

Per tutto questo mi sembra che torni all' nopo più utile la recente proposta del Ministro Piemontese, per cui le cattedre di agraria dovrebbero erigersi in ogni provincia, distretto e comune; e quindi, immedesimate nelle scuole elementari minori e maggiori, otterrebbero il loro perfezionamento presso le università delle Stato. In tal guisa questa parte d'istrazione riuscirebbe più uniforme, più generale e più completa che nei seminarj, e potrebbero addottrinarsi i villici, non altrimenti che i riechi proprietarj, dovendo i primi eseguire i lavori manuali, ed i secondi suggerire i metodi. e studiare la produttività dei loro terreni. Non surebbe d'altronde malagevole praticare una tale riforma, essendo presso di noi istituito un corso di scuole elementari; bastera solo restringere le materio prescritte, per far luogo a questo utile insegnamento. Spetta alle società agrarie procaccinco i libri per i maestri, ed i catechismi per il popolo; diffondere le nuove cognizioni col mezzo del giornalismo ed esaminare all'uopo i precettori. Non sappiamo poi comprendere come quel gior nale, che talvolta conveniva appartenero una tal sorta d'istrazione ni maestri comunuli ed ai contadini, si affatichi poscia a dimostrare il bisogno di una cattedra di agricoltura nei seminarj, in cui non vengono educati nò gli uni, nè gli altri. Che se a sostegno del suo parere voglia addurci, le scuole elementari esser nei villaggi per una gran parte alfidate ni giovani preli; noi soggiungeremo che primieramente ciò accadde per eccezione, ed in qualche provincia, e che anco un tal sistema risulta per noi riprovevole; mentre di soverchio viene posta in mano dei sacerdoti l'educazione della gioventà, la quale dev'esser equabilmente compartita fra le diverse classi della società.

Riguardo ad un podere esemplare, abbenche non mi persuadono gran fatto questi luoghi tipi, o modelli che si ripetono continuamente, forse per far eco agli stranieri, pinttostoche nei benefici ecclesiastici si dovrà stabilire sui beni comunali. Questo tratto di terra coltivato a seconda le buone norme di agricoltura gioverà allo sviluppo di questi fondi campostri, da cui le Comunità potrebbero ricavare non tenue lucro se venissero regolarmente utilizzati.

È facil cosa pertanto accennare agli innumerevoli nostri bisogni, qualora vengano trattati a fior di scienza, succintamente, e senza coordinazione. Ma noi invece desideriamo che le poche ricorme siano almeno radicali, graduate e cocrenti, e che si espongano prima le fondamentali, quello cioè che risgnardano l'intera società, indi le accessorie, che spettano ed una classe singolare. Non dovrebbe perciò il Friuli innanzi di aver discusso ed ottenuta una buona amministrazione municipale proporci d'istituire un campo dei poveri; poiché questa idea abbellita da troppo lusinghieri successi, quantunque buona e pictosa in se stessa, pure come l'Icaria di Cabet ci sembra così lontana da noi e così malagevole nell'esecuzione, da doverla abbandoñare per ora nei campi delle astrazioni, per occuparci con maggior profitto di cose P. Dott. BAJO più urgenti e necessarie.

# IL GRAN TUNNEL DELLE ALPI

All'effetto di compire la strada ferrata, con cui vuolsi congiungere l'Adriatico all'Oceano che bagna le Isole Brittaniche, bisogna soverchiare un grande impedimento, quello cioè che è formato dalla catena del Moncenisio e dal Monte Ginovra, la quale da settentrione ad occidente attraversa la linea immaginuta, elevandosi ad un'altezza di undici mila piedi. Da Londra sino a Chambery, quella strada discorre sempre sovra un terreno abbastanza piano e, qualora si voglia, si potrà farla procedere

sulla china dei monti Mailland e di S. Mauro, Adoperando con maggiore forza, si notrà farla giungere anco fino a Modena al piede della cresta settentrionale della alpi Grajo e delle alpi Cozic. Ma arrivata qui, ogni ulteriore progresso torna impossibile e nessuna locomotiva potra mai riuscire sul versante italiano dell' alpi, nè toccare mai Susa o Torino a cui quel versante accenna, qualora non si giunga ad aprire, con una via sotterranca, un varco pelle viscere di quegli altissimi monti, le cui cime sono ricoperte da eterni ghiacci. Qual magnifico problema è proferto al genio italiano! Quali splendidi risultamenti potranno derivare dalla soluzione di questo! Sin dall' Agosto del 1845 tule problema ha preoccupato il governo Sardo, ed ora non v'ha dubbio che sia stato felicemente risolto. La possibilità di perforare il Cenisio, conducendo una via sotterranea traverso il centro di quell' alpe, onde congiungere Chanbery con Susa, è omai una vorità dimostrata. Non andrà guari adunque che questa immensa galloria sarà compiuta sotto gli auspiej di Vittorio Emmanuele e del Parlamento Sardo, L'antore di questo gigantesco disegno è il Cav. Eurico Maus, Ispettore onorario del Genio Civile, il quale divisò ed esegui i grandi manufatti della strada ferrata di Liegi. Dopo cinque anni di assidui studii, di calcoli, di sperimenti; dopo avere immaginato un ingegno mirabile a codesto, egli porse al Governo il suo rapporto finale di quest' opera grandiosa nel Febbrajo del 1849. Nel Luglio dell'anno stesso fu eletta una commissione composta di ministri, di ingegneri civili, di ufficiali di artiglieria ecc. all'effetto di esaminare la proposta e i disegui del Cav. Maus; e nel Novembre decorso la Commissione stessa presieduta dal Ministro delle pubbliche costruzioni, l'illustre l'aleocapa, si dichiarò ununimamente a favore del progetto. E quel giudizio, in un colla relazione del Cay. Maus, fa per volere del Governo fatto di pubblica ragione colla stampa, correduto di Mappe, di Piani e col prospetto degli spendj o delle difficoltà meccaniche che quel disegno importa.

Sarà tostamente richiesto alle Camere una cospicua somma all'effetto di incominciare il gran Tunnel, il cui lavoro durerà cinque anni e costerà 14 milioni di franchi, mentre tutta la via ferrata delle Alpi che si distende per lo spazio di circa 21 miglio costerà 35 milioni. La galleria avrà la lunghezza di presso chè sotte miglia, la sua maggiore larghezza sarà di piedi 19 o la maggiore profondità di piedi 25, e sarà munita di doppie guide. Il suo ingresso dal lato del Nord sarà a Modena, ed al Sud a Bardoneche. In questo sito la linea toccherà la sua massima altezza, cioè 4092 piedi sopra il livello del marc e 2400 sotto il panto culminante della gran strada del monte Cenisio. Si è deliberato dividore le linee di congiunzione della via ferrata sotterranea, che accenna ad entrambi gli accessi del Tannel, in otto piani avento ciascuno l'inclinazione di circa 5000 metri, ovvero di due miglia e mezzo inglesi, posti in moto, non come quei di Liegi con lunghissime corde e macchine stazionarie, bensì coll'acque dei circostanti torrenti. La cosa più importante del disegno di Maus è la sua macchina per il perforamento delle Alpi. Questa è veramente nuova e ingegnosa e risolve praticamente alcuni problemi di meccanica che prima d'ora erano tenuti d'impossibile soluzione, come lo hanno addimostrato evidentemente i grandi esperimenti da lui compiti in cospetto della Commissione sopra Iodata, I risultati politici-morali-commerciali che derivoranno da così colossale intrapresa sono incalcolabili, e in suo confronto il Tunnel di Londra e il ponto Tubo dello stretto di Mening divengono opere di importanza affatto secondarie. (cersione dall'inglese)

## LE ACCADEMIE

I cultori della scienza severa e delle lettere (che non sono sempre frivole come fingono credere certi Socrati moderni) tornarono, dopo lunga dissuctudine, alle occupazioni ordinarie; ma nell'apollinea cella custodiscono il sacro fuoco di Vesta, e dulla meditazione de' beni che dalla loro operosità attendono i posteri acquistano muova lena. Cosi pure si ruppe l'alto silenzio delle aule accademiche, ed i giornali pubblicano di nuovo il processo verbule delle tornate de' nostri scienziati, ed il resoconto delle loro dotte lucubrazioni. Prima tra le accademie d'Italia rispri le porte a' suoi pastorelli, scorati por le politiche burrasche, la voneranda Arcadia romana; e jer' l'altro ci accorgemmo che danno segni di vita anche il veneto ed il bresciano Ateneo, come pure una certa Accademia degli Infarinati di ..... ma il nome della fortunata città ch' accoglie nel suo grembo cotali anticaglio ora n'uscì dalla memoria,

In altri tempi, e sotto gl'influssi d'un'altra luna, chi dotta queste poche linee scrivacchiò articoli in prosa ed in versi contro quelle adunanzo di annojati e di annojatori, di dotti pedanti e di ignoranti ciarlieri, le quali di niun vantaggio furono al nostro progresso intellettuale e civile, anzi sciuparono un tempo prezioso in meschini nonnullo, palleggiandosi le lodi e i vituperii, teorizzando da rètori, consumando in isnervate poesucole o in filantropiche utopie l'energia degli spiriti che Iddio ci diede. Però se fino d'allora (come dec fare sempre uno scrittore onesto) volemmo distinguere nomo da nome, e ci confessammo compresi da riverenza per quelle accademie italiane cui la cultura o il progresso de' buoni studii fu dovere e splendore, tanto più oggidi alzeremo la voco perchè i nostri concittadini approfittino d'ogni mezzo che loro consentono i tempi e le leggi per giovare alla civiltà del nostro paese.

Udine pure ha nel suo seno un' Accademia, antica istituzione e benemerita; però negli ultimi anni doviata troppo dal suo scopo primitivo. E se dapertutto torna in onore la scienza e gli nomini sembrano aquetarsi nell'idea di pacifiche riforme, anche l'Accademia di Udine potrebbe continuaro le sue tornate. Si parlarono tante belle cose circa il diritto d'associazione: ebbene, profittiamone per quanto è in nostro potere. Più che in altri tempi, una libera e spassionata discussione sui nostri interossi, sui nostri bisogni sarebbe utile oggigiorno, in cui pare si voglia daddovero operare qualcosa di bene. In altri momenti certe idee si reputavano utopio, certi desiderii erano per lo meno inopportuni e d'una deplorabile sterilità. Ma oggi, oggi la voce de' buoni e dei dotti non parlerebbe sempre al deserto.

Gli Accademici di Udine dovrebbero dunque raccogliersi di nuovo e occupare il tempo delle ordinario sedute in argomenti addatti alle circostanze attuali. È in cotal modo i solitoquii dei giornali cessarebbero, e taluni, che facilmente s'abituano a venerare una sola opinione, si farebbero accorti del proprio pregiudizio; poichè i responsi degli oracoli (che però erano parole uscite di bocca ai più valenti uomini dell'antichità) non sono ciecamente venerati se non fra una società ancor bambina. Quandocchessia anche noi avremo un parlamento nazionale: or non sarebbe bene che i dotti di ciascun paese s'apparecchiassero alla vita pubblica, discutendo e convenendo rignardo a certe quistioni cardinali di amministrazione, e di politica economia?

A tante noi vorremmo invitare l'Accademin Udinese, se la nostra voce avesse la menoma influenza. Ma quand'anche nessuno ci desso ascolto, avremo una consolaziono nella coscionza d'aver detta con franchezza e talvolta con coraggio la verità. L'adulazione alle passioni, che variano secondo i tempi, i mezzi termini, le frasi ambigue non si potranno seusare sempre col dire: la pradeuva insegna cosi!!

#### (Articolo comunicato)

In oggi che l'umana operosità si abbandona per così dire a corpo morto nell'arringo delle grandi quistioni sociali, col nobile scopo di provedero per quanto è possibile al miglioramento fisico ed intellettivo delle classi più numerose e più povere, si fa sentire universalmente il bisogno di una giusta disamina, la quale produca nell'ordine dei fatti quel desiderio di discussione o progresso che vien raggiunto dalla censura scientifico-teoretica nell' ordine delle idee. Quando spogli da qualsiasi maligna preoccupazione si sappia ammannire allo spirito umanitario un campo di critica severa e risponsabile, noi siamo d'avviso che si consegua l'avvanzamento dei bene pubblico molto meglio che non ci sia dato di ottenero col tardo e non sempre commemente intellegibile processo delle discipline sistematiche. Ed assumendo per base tutti i fonomeni, per quanto leggeri o disparati, che risultano dell'incedere dritto o vizioso dei provvedimenti sociali, si potrà giungere con agevolezza a quel principio di pratica analisi, senza di cui l'individualità del ben essere specifico non verrebbe per nessuna foggia coordinato alla perfezione dell' umano complesso. Noi crediamo di muovere da questo criterio per concentrare l'attenzione dei lettori sonra un fatto che si palesa di giorno in giorno più osservabile e pernicioso nel territorio della nostra Provincia.

Dopo la scoperta dell'innesto vaccino e i mirabili effetti che si ottennero da questo ritrovato ( si perdoni a scrittore non medico, se usa termini comuni ) per impedire la diffusione del vajuolo umano, avrenimo creduto che usando nei modi opportuni di questo mezzo offertori dalla Provvidenza e dalla scienza, si potesse erigere una valida diffesa contro i naovi attacchi minacciati dal progresso istintivo di questo morbo. Eppure non la è così; e non la è così precisamente dove si trascarano le sollecitudini e le cantolo necessarie nella scelta, e nell'applicazione dell'innesto. Motivo di più per ritenere che si ndempia malamente e con poco affetto all'esercizio della vigilanza sanitaria da coloro, ai quali incombe più da vicino il dovere. Motivo di più per attribuire la causa di tal fatto piuttosto alla poca cura di alcuni nomini, di quello che alla stanchezza e perduta efficacia del rimedio, come si vorrebbe immaginare da taluni.

La è cosa certa che nel l'eiuli da pochi anni questa malattia ringermina dalle sue rovine con tal vigore e frequenza da dar che pensare un pochino più e meglio di quello che d'ordinario si pensi. E negar ciò varrobbe lo stesso che disconoscere quanto succede con tanta evidenza sotto i nostri occhi modesinii e nelle nostre famiglie. Per tacere d'altro parti della Provincia, noi diremo che in alcuni paesi della Carnia e specialmente in Paluzza, il numero dei vajnolosi è sì grande in questa aunata, che non v'ha famiglia che ne sia andata illesa.

Ci si opporrà che furono pochi i soccombenti; ma risponderemo che furono molti i sofferenti, e ciò basta e dovrebbe almeno bastare perchè quando esiste un mezzo di impedire, o scomare i dolori degli nomini, lo sì attivi con quello zelo e sapienza che si ha diritto di esigere da chi ne fa professione e guadagno.

Noi non vogliamo alludere nulla ai medici in condotta che procedono, come possono, al disimpegno delle loro funzioni in quelle località. Il male ha una sorgente più lontana, ed essi medesimi ci assicuravano che tutto dipende dal, como si dice, pus vaccino falsato nella sua officacia, perchè falsato nella sun derivazione, privo di genuinità perchè privo di origine legittima e ritratto da malsani bambini nell'ospizio dei trovatelli, anzichè dalle vacche svizzere; come lo si potrebbe fare con poco più d'imbarazzo e molto meno di rimorse.

Inoltre noi vorressimo che le visite del medico superiore nei siti dove predomina la tendenza al contagio si rinnovassero con minor pompa, in modo da lasciar travedere l'interesse per l'umanità. Vorremmo che dove si tratta di accudire all'ufficio della pubblica igiene, dove si tratta di togliere il corso alle epidemie e sottrare speciolmente le caste dei povori allo sofferenze che raddoppiano la loro miseria, si procedesse con carità cristiana, studiando ed operando più per altrui, che per se, conscienziosi del sacro obbligo imposto a chi assume l'Ispettorato della Sanità Provinciale.

Sembreranno troppo severe le nostre parole, ma quando vi entra l'interesse di intere popolazioni, è tempo elle la voce degli scrittori s'innalzi al disopra dei soliti pregiudizi o delle etichette da palco scenico, per farsi interprete della pubblica opinione encomiatrico o castigatrice imparziale di quanto si fu di virtuoso o vizioso nella grande opera del miglioramento degli uomini.

# COSE PATRIE

**23**3)4(後24)4**(**28

# lacoro structul

Jacopo Stellini, uno dei più straordinari ingegni ch' ebbe l'Italia nel decimo ottavo secolo, nacque da poverissimi parenti în Cividale del Frinli l'anno 1699. Raccontasi che l'indigenza de suvi genitori fosse tale, che por attendere alli studii di cui era appassionatissimo, approfittava per buona parte della notte del lume d'una lampada che accondevasi dinanzi ad una immagine, posta vicina alla di lui casa. Conosciuto da alcuni dei suoi concittadini per un singolare ingegno, col loro ajuto poté terminare li studii in Udine, ed entrare nell'ordine dei Somaschi (chierici regolari) in Venezia, eve si fece ammirare pel suo raro criterio e per la vastità delle cognizioni. Ivi educò i figli di Giovanni Emo, ed insegnò con applauso la rettorica nel collegio dei Nobili: finchè il Senato nel 1739 lo nominò alla cattedra di Morale nell'Università di Padova, ove morì ai 17 di Marzo del 1770. In quel santuario delle scienze scrisse le opere che le innalzarono tra i sommi. Poeta , oratoro, filosofo, teologo, físico e matematico, abbracció nella sua vastissima mente tutto lo scibile unano, Tradusse Piaduro, difeso Euclido, fece l'apologia ad Ermogene, depurò il tosto di Platone, spiegò Aristotile, comentò Aristide e Quintiliano; tradusse i principii di prospettiva di Taylor e disensse sul calcolo infinitesimale e le leggi della gravitazione. Suo studio principale però fu la filosofia; e col suo trattato " De ortu et progressu morum , si pose tra i più grandi pensatori. Quest' opera fu una delle più libere e felici espressioni del pensiero; o la novità dello considerazioni e l'accortezza delle congetture e la profondità delle vedute resero meritamente illustre il suo autore. Nel suo sistema egii stabilisco la filosofia sui sensi e sulla ragione e sulla intera natura umana, facendo dipendere il bene dall'equilibrio delle umano facoltà. Nel suaccomato trattato " assegna tre epoche dell'umana natura: nella prima i sensi dominano sull'animo, quando gli istinti hanno prevalenza, onde nossuna onestà o giustizia: nella seconda alla giustizia si mescono lussuria, vanità, ambizione: Vien poi la terza del mutuo commercio fra l'anima ed il corpo, quando appaiono la vera virtă, i precetti morali, le leggi. " Egli capovolso le idee di Vico; mentro quello cerca la morale delle nazioni, mediante quella dell'individuo : questi fa la storia dei costumi degli iudividui mediante la morale delle nazioni.

L'edizione postuma delle opere delle Stellini non comparve che nel 1778, otto anni dopo la sua morte. I suoi lavori quantunque di gran merito, stancheggiano il più dei lettori, per la difficoltà delle stile, per la mancanza di metodo e per la lingua latina in cui scrisse.

M. di V.

# anlov lebar as

SCENA II.

----

### I CAINI E GLI ABELI DEL SECOLO

li sperato che gioia favelli? I fratelli hanno uccisi i fratelli; Quest' occenda novella vi do.

- Al milionario ed al Dottor și fenno Funerali da prenci, e un parassito Sopra que' birbi împresse un breve cenno Con cleganza, e și pago pulito – E piobbero su' lor suffragj a josa; Ma în altro modo Iddio senti la cosa.
- L'Angiolo del perdono amaramente
  Di quello salmodio compre coll'oro
  Sorride, e avvalla le pupille lento
  Dell'agonia per molcere il martoro
  A una infelico vergine, che venne
  Tradita da Azzo... ed Azzo so ne tenne!
- Codest' Azzo e Teofilo eran figli A Vafrin, ch'ora gemo nell'inferno. Di colpo e di virtà fêmno perigli; E l'asse si divisero paterno – Eran fratelli si, ma Azzo era vilo; E Teofilo pio, casto e gentile.
- Era zia degli eredi Fredegonda

  A Vafrino sorella e di lai degna Che settilustro letterata immonda
  Del Comunismo seguita la insegna E in un romanzo, che non è compito,
  Derise Cristo e lo converse in mito!
- E bella ancor; ma l'ideal bellezza,
  Che accende alla virtà chi in lei s'allisa,
  Quegli occhi degradati non carozza,
  No la bocca atteggiata ad atce risa.
  D'umanità, di popoli garrisce...
  E incesta fiamma nel vil cor nudrisce.
- D'incesta fiamma per Azzone, e quindi
  Desio le venne d'esser comunista
  E a conscienziosi autori dette il dindi,
  Per sostener quella dottrina trista –
  Vuol sciolta la famiglia e sciolto Iddio,
  Perché s'oppone al suo turpo desio.
- Ma che pregi ha per lei codesto Azzone,
  Perchè la tristanzaola s'immamori?
  Egli è rabosto, e ha lena nel polanone,
  E in sozzi gaudj coglio i primi aliori –
  E un di con lui leggeva per diletto
  Salla tabe dorsale un hel libretto.
- Per più fiate gli occhi lor sospinse
  Quella lettura e scolorolle il viso ~
  E sfrenata tentigino la vinse,
  E baleaolle un satiriaco riso
  Negli occhi meretricii ~ e un maldicente
  Dell'incesto compito disse... niente. ~
- Oh intanto ch'io mi perdo, come io fossi
  Un lopido cronista dei Caffé,
  In questi amori orrendi e un pò balossi
  Suonano a stormo le campane... Che è?
  Fuoco che brucia qualche palazzetto,
  Ter espiar l'error dell'architetto?

- Altro che fuoco! è il popolo che insorge
  E alza le barricato contro Iddio Della di cui impessanza omai s'accorge,
  E vuol che scappi come il nono Pio Ulula contro i preti e i possidenti,
  E vuol che in trono montino i pezzenti.
- Or vi prego, o lettori, a meditare
  Sul mio disinteresso mai compreso:
  Come pezzonte non potrei aspirare
  Al trono anch'io? non diventare un Creso?
  Ai pari mici pure non ho budato,
  E mi lavai lo man come Pilato!
- A sua maestade, il Popolo, non lossi,
  Vate di corte, adulatori versi –
  Collo mie rime i ladri non protessi –
  Lo posade d'argento non offersi
  Ai sori cittadin, Dio mel perdoni,
  Per raffar piangoloso i milioni.
- E se m'è morta qualche concubina,

  Le dissi un requiem, come fa il cristiano;

  Ma di Gannal secondo la dottrina

  Non la fei imbalsamar da industre mano

  Coi dinari carpiti alle famiglie

  Che ora bevono pianto... e un di bottiglie!
- Tutti i partiti venero e rispetto,

  La Repubblica-rossa eccettuata 
  Ma non mi fo portar svenuto a letto

  Per appulerar la rotta cicalata 
  Ma dalle loggio non versai doguli

  Lagrimone lucrose e teatrali.
- Mu in nome della libertade e della
  Fratellanza e uguaglianza ed altre... frasi
  A una ciurmaglia nequitosa e fella
  Con bezzi e con liquor non persuasi,
  Di arrandellar e di dar pugni a chi
  Alle seiccehezze mie non aderi.
- Qualche nom prudente forse mi consiglia La lingua di tenere d'infra i denti, Perche talor la vita si periglia, Se prorompon dal cuore certi accenti – Se dire il vero uno scrittor non osa, Gitti la penna... e faccia un'altra cosa!
- E ai codardi retrogradi chi sa
  Che seme di tripudio sia il mio canto!
  Ma la mia immacolata povertà
  Dei retrogradi sprezza e'l riso e'l pianto;
  Ma sibila la lode di que' tali
  Che incensano ogni error de' Cardinali.
- La mia musa detesta la mannoja

  E la crudel necessità di stato 
  Ma agli anarchisti encomi non abbaja

  E dei codini li compone a lato.

  Posciacché codinismo ed anarchia

  A libertà suonaron l'agonia.
- Sia maladetto e fatto a brani s'io
  Contro la vera libertà sogghigno,
  Per la qual sento un immortal disio;
  Ma i denti contro i farisei digrigno;
  Spruzzo la beffa in faccia alla genia
  Che di tribuno si trasforma in spia.
- Contro quelli che a gorga dispiegata
  Urlano patria e indipendenza, e poi
  Accusano la madro sventurata
  La qual s'incinse di cotali eroi Del padre delatori e dell'amico O redivivi apostoli del fico!
- E contro il sozzo e fratricida Azzone
  Cho dette mala voce d'incivismo.
  Al suo stesso fratel, coll'intenzione
  Di ghermirgli, fingendo fanatismo,
  1 palagi ed i campi che a lui sono Por queste iene Dio non ha perdono

- Ma quando, o Azzone, quando lu, o Caino,
  Sarai nel punto di tua vita estremo,
  E 'l sacerdote ti sarà vicine
  Per te pregando il giudice supremo;
  Un Angiol sperderà dell'uomo pio
  Il priego sì, che non ascenda a Dio.—
- Il terrore sta all'ordine del giorno —
  Ropesbierri novelli, altri Marati
  Tigrescamente guatano d'interno
  Per designare a morte i moderati;
  Anche Dio trema, o solo per un vôto
  Rimase (oh grazie!) nel suo trono immoto.
- La ghigliottina ha molte clientele

  E i becchini la scialano da re Dei mascalzoni l'ispide loquele...
  In somma come nel novanta tre Di Lamartin la cittadina lira
  Anche le trecche esagita ed inspira.
- Ma il tradito Toofilo è racchiuso

  Per alto tradimento entro un ergasto D'amarezza il suo cuor è circonfuso

  Pensando al turpo di nequizie impasto,
  Ed alla truenlenta ipocrisia
  Di qualla demagogica genta. -
- E Azzone, il nuovo Giuda, che il vuoi morto,
  Vindice della patria è ovunque detto Ma sia che vuol... so il mondo è malaccorto,
  CAINA attende omai quel maladetto Nessun gli raderà nè po', nè molto
  " Le invetriate lagrime del volto. "
- Teofilo perdona a quei codardi
  Che non son degni di baciar la polve
  Sulla quale egli ormeggia, o troppo tardi
  Il problema del mondo a lui si solve —
  Oh la sua non pensava anima schietta
  Nel suo secolo razza tanto abbietta.
- Perdona a tutti e una lagrima ardente
  Dagli occhi gli piovea sopra una lettra,
  Ricordo ultimo a sposa adolescente,
  Alla sua annata ed or diserta Elettra E prosternato ai piedi d'una croce
  A questo priogo discioglica la voce.

Luigi Pico.

# RIVISTA DEI GIORNALI

Il foglio corcirese *La Patria* pubblica il seguente articolo di *Nicolò Tommasco*, uno dei pochi uomini che per la vita incontaminata e per la sublimità del patriottismo si meritarono l'encomio della nazione.

# GLI ESULI ITALIANI IN EGITTO

I Greci che furono liberali d'accoglienze pie verso le sventure d'Italia, siccome quelli che sperimentarono gli accorati ed amari ospizii dell'esilio; i Greci sentiranno volentieri che gl' Italiani rifugiatisi nell'Egitto vi rinvengano qualche consolazione del bene perduto.

Dai settembre dell' anno passato fu formata in Alessandria una società per soccorrerti, trovando ad essi collocamento stabile o lavoro a tempo, prestando o guarentigia o danaro, perchè si procacciassero gli strumenti del-P arte loro, provvedendo di vestito o di coperte ai più necessitosi, formendo il nolo a chi dovesse partirsene.

Più di cinquemila cinquecento lire furono a ciò raccolte in tre mesi, e assicurata fermamente la somma di cento talleri al mese; la quale col munero de' soscrittori verrà crescendo, speriamo. Un' accademia fu data che fruttò novecento talleri, alla quale il Bascià, più umano di parecchi cristiani, ordinò si prestasse la banda militare e che Luigi siri, compositore di musica agli stipendi del vicerè, la rattegrasse di sue melodia. S' aggiunsero versi improvvisi di Giuseppe Regaldi. Così la lingua d' Italia comune già nei paesi d' Oriente, risuona tuttavia non più dominante, non però serva; così le sventure d' Italia son come l' onda che per i lunghi deserti del mare sospinta dal vento, si frange a lido ignoto, e rimbalza con mesta, ma grata armonia.

La società formatasi in prima senza nome, come la necessità e l'affetto movevano, adesso ha il suo statuto, siccome convicue e alla durevolezza e al decoro, acciocchè non sia solamente opera privata di carità, ma istituzione patria eziandio. E'ltaliani ed esteri vi hanno parte: possono offrire e danaro e roba; ma ciascheduno ha un solo suffragio per molto che egli offra, com'è debito a vera uguaglianza. Le donne additano le necessità più stringenti e hanno titolo di promotrici; una commissione ne riferisce alla società in pieno consiglio. L'amministrazione è gratuita: i deputati ad essa s' informano della condizione degli esuli e della idoneità loro e dei patimenti: vigilanza necessaria a bene distribuire i sussidii, opportuna a bene tenere gli esuli in guardia dalla opinione pubblica e di sè stessi. I quali documenti raccolli dalla società fuono onore agli Italiani infelici, che si e fiu degli avversi; che seppero adattarsi a lavori e ad arti inferiori alla nascita e abitudini e usanze loro; che vivono rassegnati ed unanimi, manifestando con cordiali parole e con opere come sieno riconoscenti a chi li sovvenne.

Senza far torto agli altri punto, diro che i Veneziani, pochi in Egitto, in Grecia, in Francia, in Piemonte assai, sono tra i più ragguardevoli per la cura che pongono a serbare la veste dell' esifio, ch' è pur troppo si facile insudiciare per via. Il dott. Visetti, il quale d' Egitto corse nel quarantotto a Venezia, abbandonando gli onorati suoi fueri, e ritornatori adesso, ha gran parte ne' beni narrati: e intende a consigliare una società simile al Cairo, e che possa con quella d' Alessandria tenere corrispondenza di più ministeri e di notizio e di affetti . . . . . .

E poi che siamo a parlare di Venezia, m' è forza smentire un rumore giantomi agli orecchi or ora: smentirlo, finch' è tuttavia recente la memoria dei fatti. — Taluno di coloro a cui le immagini dell' onore, della fibertà, della gioia, della sventura non fiorirono se non entro una cornice d'argento, sparse voce ch'io nel partire di Venezia abbia avuto dal comune una somma. Io non biasimo (e sarebbe ingiustizia crudele) chiunque ha chiesta o ricevuta qualche indennità dell' esilio. Dico che io non l' ho chiesta; nè, se profertami, l'accettavo.

## BIBLIOGRAFIA

Poesio per nozzo, o per altre occasioni più liete o più tristi, iscrizioni latine non leggibili so non da pochi eruditi o nojosi antiquarii, iscrizioni italo-prosaiche cui leggendo arrossirchhe per di-sdegao, se fosso vivo, il nostro Pietro Giordani, io vorrei andassero in bando per sempre dal galateo della nostra nazione. Volendo augurare felicità ad una persona cara, perchè dovrassi meto-dicamente rubacchiare certe viete frase al vocabolario della crusca, e credere di appulcrar con esso un complimento mitologico-accadico? Il linguaggio schietto del cuore è ben più persuasivo, è ben più sublime! Perciò indirizzando sul Friuli poche o semplici parole al mio sempre diletto amico Gabriele Luigi Dott. Pecile nel giorno delle sue nozze, io, fedele alla missiono del giornalismo, esternavo pinmente il desiderio che cotali miserie della nostra letteratura e dolla nostra civiltà dessero luogo a qualcosa di più utile e di più convenevole ai tempi che noi viviamo. E proponevo che la moda degli auguri nuziali e delle sterili invocazioni alla Musa si tramutasse in un' opera pia, per cui le famiglie del ricco e del povero si legassero insieme con un nuovo legame d'amore nella memoria d'un'ora di gioia comune ad entrambe. Nè con ciò escludevo la pubblicazione di buoni scritti, in prosa e in vorso. Anzi affermavo che gli scrittori assennati ed i veri poeti potrebbero profittaro di tali occasioni per dar alla luce corte opericciaolo che oggidì, mentre si discutono i nostri più vitali interessi, si riputerebbero altrimenti vanilà inopportune.

Per caso mi venne pochi giorni addietro alle mani un opuscoletta, di cui il Conte Bernardino Beretta faceya dono al nipote Barone de' Codelli nel di lui giorno onomastico. Sono alcune brevi osservazioni teorico-pratiche circa i Bachi da Seta, frutto d'una lunga osperienza e di assidue cure in questo ramo così importante di ricchezza pella nostra Provincia. Nè volli lasciarmi sfuggiro codesta occasione d'additare un esempio, che vorrci imitato da quanti hanno ingegno e cuore, e sono in grado d'offerire un obolo al dio Progresso. L' opuscoletto del Conte Boretta è uno scritto utile; ed egli profittò di un giorno consacrato ad una festa di famiglia per istruire il nipote nelle faccende bacologiche. Meglio cost (ripetiamo ancora) che scambiarsi complimenti ed augurii affastellati alle più strombe ipotesi della mitologia; mal vezzo codesto di un'età bugiarda e cortigianesca. Poiche è una verità incontrastabile che questo cose tenui hanno una grando influenza sui costumi, e che da una riforma dei costumi dipendono sempro le grandi riforme nella vita sociale.